





LA

## RAPRESENTATIONE DELLA SENTENTIA

DELRE

## SALOMONE.

Nuouamente ristampata, e diligentemente corretta.





IN PADOVA, Con Licenza de'Superiori.

ET IN BASSANO, Per Gio: Antonio Remondin.

M. DC. LXIX.

## VN' ANGELO ANNVNTIA

A L nome sia del vero, e vno Dro
Padre Figliuolo, e Spirito Santo,
A cui sopremo honor diuoto, e pio,
Sempre sin satto, e detto in ogni canto,
Che à sua laude, e gloria il parlar mio
Cominciò per tirarui sotto il manto,
Del suo persetto amor in sorma, e modo
Che mai non vi scogliete dal suo nodo.

Quando sù fatto il magno Salomone
Rè di Gierusalem, e di Giudea,
Che sè morire, e chi messe in pregione,
Secondo che Dauid imposto hauea,
Di poi offerse con gran deuotione,
Di molti Agnelli in su l'altar, che ardea,
Onde dormendo à lui donò il Signore,
Gran sapienza, ricchezze, & honore.

Quel che prima mostrò tal sapientia Secondo che la Bibbia narra, e dice Fù quel giudicio dato con prudentia Fra due donne compagne, e meretrice, Che luna vccise per inauuertenza Il suo sigliuol nel suo sonno infelice, Dipoi al lato alla compagna il pose Furando il viuo sua colpa nascose.

Ma per che meglio si tiene a memoria
La cosa vista, che la cosa vdita,
Però vogliam questa gentil historia
Di punto recitar tutta pulita,
Onde pel nostro Dio Rè della gloria
State in silentio, e con la mente vnita,
Pensando'l mal che segue à chi nel letto
Tien il suo siglio quando dorme al petto.

Nel principio tutti vestiti, giunti al palco si fermino giù al basso, e faccino choro, e faccino reuerentia à Salomone il quale passando pel mezzo di loro và à fare il sacrificio; e fatto Salomone il sacrifitio, e tornato in sedia, tutti gl'altri vadino à sedere. 54101

Nest

Ma

Gr

Ef

Inn

Per

Che

Lacogn

O femi

Non

Ben

Stall

Met

Che

Quel

Perc

Deh ve

Fem

E pia

Poni

Ilmi

Vers

Eler

O falla

Che

Tun

Eto

Ren

End

Per

Ch

Tùm

Salomone và sul monte, e sà sacrificio à Dio con mille Agnelli, & incenso sopra l'altare, e dipoi s'addormenta, e Dio parla insogno, e dice cosi.

O Salomone questa tua grande offerta
Molto m'è grata per le tue virtudi
Hauendo tù puniti alla scoperta
Del mio Dauide suoi nemici crudi;
Onde la tua vbbidienza merta,
Che tuo paesi sian di guerra nudi;
Et oltre a questo chiedi ciò, che vuoi,
Che son disposto a tutti i preghi tuoi.

Salomone ingenocchioni dice.

O sommo eterno bene, ò solo Dio Io sono anchor fanciullo, & ignorante, Si come concedesti al Padre mio Di andar per le tue vie non mai errante, Se non la volta che t'hebbe in oblio, Della qual sece penitentie tante, Concedi dunque à me la mente sana, Pien di scientia diuina, & humana.

Detto questo si addormenta, e Dio in sogno gli risponde.

Il tuo parlare di tanta accidentia,
Che non hai chiesta cosa vana stolta,
Ch'io r'hò donato molta sapientia
Più che mai sussi in persona raccolta,
Et ancor voglio per la mia clementia,
Che più de gl'altri habbia riccheza molta
Honore gloria, e sama ancor ti dono,
E se mi temi lunghi i tuoi di sono.

Salo-

Salomone si desta, e di nuono inginocchioni ringratia Dio.

Nessuna lingua mai potrebbe esprimere

Le magne laude ch'io ti vorrei rendere,

Ma tu clemete piacciati d'imprimere,

Gratia nel alma mia di non t'ossendere,

E sa ch'io possa tuo nemico oprimere,

In modo tal ch'ogun ti possa prendere

Per suo Dio con tanto gran miracolo,

Che del suo cuor ti faccia à tabernacolo.

con

10

1,8

La cognata buona vedendo el fanciullo morto non essendo il suo figliuolo dice.

O femina maluaggia, e maladetta,
Non già cognata, anzi nemica ria
Ben ti fenti andar con molta fretta
Sta notte infino alla lettiera mia,
Me non credea che fussi si scorretta,
Che commettessi mai si gran follia,
Questo è il tuo figlio m'hai posto allato
Perche l'hai morto, e hami il mio furato.

La cognata tristarisponde.

Deh venne via con la mala ventura
Femina pazza, trista, e dolorosa,
E piangi che'l dei far la tua sciagura,
Poni maluagia alla tua lingua posa,
Viui con miglior gratia, e miglior cura
Il mio figliuol più bello e d'vna rosa,
Vergognati di dir ch'io te sè inganno,
E se mal t'è venuto habbiti el danno.

La buona dice .

O falsa ci non bisogna argumentare,
Che s'io douessi di questo morire,
Tu non mi debbi per certo ingannare,
E torni il mio figliuol con tuo garrire,
Rendimel dico, e più non aspettare,
E non dir sar, pel tuo salso sallire,
Perch'io il conosco alle satione, el volto
Ch'el morto el tuo, el mio viuo m'hai tol
La trista risponde. (to.

Tù menti come falsa, e riabugiarda, Che vai cercando sotto tal conuerta Facendoti in parole ben gagliarda, Che non si dica quel che dir si merta, Di te dolente zambraccha, e musarda, E non mi minacciare alla scoperta, Ch'io, hò si come te dura le mani, El cuor sicuro, e gl'altri nembi sani.

La buona dice alla trista.

S'io credessi per darti, rihauere,
El mio figliuol, el qual furato m'hai,
Io ti farei intendere, & vedere,
Chi più potesse, con tuo duolo, e guai
Ma io m'ingegnerò modi tenere
Ladra ribalda, che mel renderai,
Ch'io men'andrò dinanzi à Salomone,
Nouo Rè nostro à chiederli ragione,

Risponde la trista.

Picciola stima sò de gracciar tuoi,

E del tuo arrabbiato minacciare,

Perche altrimenti fauellar non puoi,

Che il duol che senti, ti sà traspariare,

E però và done ti piace ò vuoi,

Ciò curo poco ogni tuo dire ò sare,

Ne creder tu ch'l Rè sacci ingiustitia,

Di tuormi el mio sigliuol per tua malitia.

La buona dice.

Malitia mai con tanta falsitade

Quanta e la tua, & tristia maggiore

Non sù vdita, e tanta iniquitade

Io ti consiglio per lo tuo migliore

Leuatti da si trista crudeltade,

Che chi l'ascolterà sarà in errore

De non esser al mal si pronta, & ardita,

Che questa è cosa che ne và la vita.

Risponde la trista.

La vita n'andra à te che falsamente,

Cerchi con tue parole spauentarmi,

Et io essendo pura, & innocente

Posso di te per tutto besse farmi,

E di il peggio che puoi a tutta gente,

Perch'io dispongo hora discheta starmi,

E lassarti ssogar, che cagion n'hai, Di douer sempre piangere, etrar guai.

La buona dice.

Poi che minaccie lusinghe, e consiglio,
Che io ti faccia non mi gioua, ò vale,
Si che mi vogli rendere il mio figlio,
Tenendomi si poco à capitale;
Io non mi curerò del tuo periglio,
E lieta viuerò d'ogni tuo male,
Mostrando à tutti il tuo malesitio,
Et hor ne vò al luogo di giuditio.

La trista risponde.

Deh và pur tosto, che tù sarai morta,

Hauendo veciso il tuo proprio figliuolo,

La buona dice.

Io vò in luogo doue sarà scorta,

Ogni tua falsità, inganno, e duolo.

La tua malitia molto ti conforta, Perche non senti di tormenti il duolo.

La buona dice.
Si tu ribalda sarai tormentata,

La trista risponde.
Ribalda sei come io, mi più sfacciata.

La buona và à Salomone, & inginocchioni gli dice piangendo.

O sacra Maestà santa corona,
Principe, e Rè di tanta gloria degno,
Come la sama già per tutto suona,
Si che ne stà gaudente il nostro Regno,
Fama di tua iustitia ardir mi dona,
Ch'à iustitia à tuo piè qual vedi vengo,
Col viso turbo, e di letitia raso,
Per vn stragurato, e tristo caso.

Salomone risponde alla Donna buona.

Donna stà suso, e così ritta in piede

Dimmi la causa, perche à me tù vieni,

Che pel parlare, e per gli atti si vede, Che la gran pena quella che sostieni, Et viui in speranza, e certa sede, Se Dio m'accresca honor, gloria, e beni E per sua gratia da mal mi disenda, Ch'io ti sarò ragion purch'io la in tenda.

Et a

On

No

Tog

Elm

Ella mei

Con

Quell

Ecoli

Pero t

Chett

Conar

Cheno

Salon

Donna tu

Chiot

Etuon

Vaper

Edi,c

Eilmo

Efache

Che ciò

Il messo v

Donna el

Perche

Dayna

Dicert

Che tr

Pertan

Peròt'

El figl

Io lon a

Che

Risponde la Donna buona à Salomone.

Giusto Signor non si dubita ò teme,
Che tu non sia di magna intelligentia,
Il caso onde per gl'occhi il duol mi geme
E chiede tuo giuditio, e tua sententia,
Noi siamo in casa due Sorelle insieme,
Duo letti habbiamo in vna residentia,
In vna camera, io qual sempre dormiuo,
E quiui è poco che noi partorimo.

Duo figli maschi quasi à vn tempo hauemo,
E ciascheduna il suo figliuol nutria,
E dopò il parto ben duo mesi stemmo,
In questa forma senza ricadia,
Come Sorelle proprio ti tenemmo,
Pure vna notte la fortuna ria,
Sol per istracuragine commisse,
Che mia cognata il suo figliuol vccise.

Parendogli, come era hauer mal fatto,
Prese il morto figliuolo, e chetamente
Allato à me lo pose piatto, piatto,
E portossene il mio bello, & viuente
Io sentì ben laudare ch'ella sè ratto,
Ma non pensai allo inconueniente;
Poi verso il mio figliuol sendo riuolta
Voli sar quel, che vsata era ogni volta.

Toccandolo trouai che gl'era morto,
Ond'io credetti per gran duol finire,
E non pensando al riceuuto torto
In cominciai di subiro à stridare,
Ome ome mio bene, ò mio consorto
Qual caso, ò lassa t'hà fatto morire,
E tolsi il lume, e guardando ben io,
Conobbi che non era il figliuol mio.

Et all

Et alla sua effigie, e sua fattura,
Vidi che gl'era quel di mia cognata,
Che sempre sò che sù nel sono dura,
E più che non conuien si stracurata
Onde io gli dissi, ò ria maluagia, sura
Non ti varrà d'hauermi hora ingannata
Togli il tuo figliuol di vita priuo,
El mio mi rendi, che m'hai tolto viuo.

Ella mel niega, & villania mi dice,
Con si ardita, e si turbata faccia,
Quelle innocente contro à peccatrice,
E cosi mi schernisce, e mi minaccia,
Però ti prego se pregar mi lice,
Che tu ragione, & institia mi faccia,
Con animo feruente, e ben disposto,
Che non per altro al giudicar sei posto.

12,

ne,

nino,

emo,

Salomone risponde alla Donna buona, e dice.

Donna tù poi star certa, e ben sicura,
Ch'io ti farò ragion per quant'io intendo
E tuo nuntio con questa scrittura,
Và per che costei dice, ch'io t'attendo,
E di, che porti la sua creatura,
E il morto, che ancor esser vi comprendo
E sà che sorma, e modo astuto tenga,
Che ciò ch'io chiego à mia preseza vega.

Il messo và con due famigli alla Donna trista e dice.

Donna el nostro Rè à te mi manda,
Perche di te gli posta vna querela
Da vna che ragione hor gli dimanda,
Di certa vsata salsa tua cautela,
Che trista cosa par brutta, e nesanda,
Per tanto contro à te, à lui riuela,
Però t'aspetta de venire meco,
El figliuol viuo el morto porta teco.

La Donna tristarisponde al messo.

Io fon al vibbidire apparecchiata,
Che certa son di non riceuer torto,

Del dir che fà la mia trista cognata; Ecco'l mio figliuol viuo, e quel e'l morto Togliete quel, che ben chi fia turbata, Io viuo in speranza, e buon conforto, Che la cognata mia di tal menzogna Oltra al gran danno harà maggior vergo (gna)

La Donna trista col messo giunge à Salomone,

Potente, e Sommo Rè io son venuta
Ad vbbidir al tuo comandamento,
Si come io hebbi per richiesta hauuta,
E la cagion perch'hai mandato sento,
Per la querela, che innocente, e suta,
Mi trouarai; ma solo mi lamento,
Che la cognata mia per mal gouerno,
Cerchi hauer oltr'a suo danno scherno.

Donna stà sù, che in fin quì vbbidire,
Che tù hai fatto, mi contenta, e piace,
Presto al comandamento mio venire,
Senza as pettare alcuna contumace,
E tu Donna di quel, che tù voi dire,
Ma guai quella che sarà mendace,
Et el mio indicio sarà poi seuero,
Ch'entra colei, che non mi dirà il vero.

La Donna buona dice à Salomone.

Maestà sacra si come io t'hò detto,

Questa cognata mia, & io stiamo

In vna camera è ogn'vna hà'l suo letto

Doue duo figli partoriti habbiamo,

Questa non sò donde venisse il disetto

Vecise il suo con modo tristo, e strano,

O parendoli hauer, come hauea errato

Di furto vene, e posemelo à lato.

El mio se ne portò, viuo hor tiene,
E ben ch'io la sentissi zampetanre,
Come Sorella volendogli bene
Non credea, che venisse il mio à surare,
Come me auiddi poi, e pur sossiene,
Che non sia vero il suo graue peccato.
E vuol

E vuol che innanzi à te vega à contendere Però ti prego che mel facci rendere.

Salomone dice alla Donna trifta.

Tu intendi Donna quel che costei dice, E per infino a qui giuro è prometto, Che sel confessi essendo peccatrice, Che per la confession l'error rimetto, E sia la pena el viuer infelice, Del error ch'ai commesso nel tuo letto, Pregoti che in menzogna non abondi. Vammi col vero, & a coffei rispondi.

La Donna trista risponde. Se quel ch'è morto fussi il mio figliuolo, E più che questo viuo io lamerei, E saria tanto il conceputo duolo, Che fingere il contrario non potrei, Deua cognata, e cosi morto tolo, E non viar pensier falsi, e si rei, Non crederti escusar con questo in fallo, Tacer non posto, nè tacerò mai, Che più l'accresci quato ognun più sallo.

La Donna buona dice alla trifta. Per cotesta medesima ragione, Sendo mio'l morto, ancor l'amerei io, E non ne cercherei lite, ò questione, Anzi mi piangerei il danno mio, Di quel che stato mi fussi cagione, Deh io ti prego per l'amor di Dio, Che tutto ti perdono se mel rendi.

La tifta risponde alla buona.

lo non hauer ei giamai questo creduto, Che tanta faccia hauessi, e tanto ardire, Che d'vn caso si reo contra donuto, Con maggior mal voleffi ricoprire, E se non ch'io prudente ti reputo, Direi chel duol ti facessi fallire, Che forse in parte esser ne può cagione, Ma indarno mossa harai questa questione La buona dice.

Pur

Dilp

Etal

Com

Donnati

Elqua

Delle

Farti C

Oche

Otugi

Taglia

A cialci

Che ditu

Dopo,

Effendo

Etanto

Ebench

Ionon

Viadat

Confen

La Do

Quanto la

Mailip

Eben c

Che co

Chiha

Mindu

Anzim

Chevò

0 malade

Chece

Elnor

Parli

La buon

OD

Lan

Tu sai chel mio figliuol era maggiore. Chel tuo assai, e meglio fazzionato, Di membri, & etiandio miglior colore, Benche poco era innanzi del tuo nato, Non dir ch'io sia impazzata pel dolore, Benche mi doglia se mal te incontrato Rendimi il mio figliuol deh non volere, Con tal peccato à Dio far dispiacere.

La trifta risponde. Io possa verace Sacramento, Chel mio chi hò tù sempre mai più bello E prima assai, che questo auuenimento, Tra noi il dicemmo si com'io fauello; Hora è per lo contrario il parlamento, Che tù fai, qui volendo approuar quello, Che non è vero con tuoi parlar mendaci, Però piangi il tuo mal, el resto taci.

Dice la buona -Se il figliuol non mi rendi, che m'hai tolto Ad che fare ostinata tanto stai, Con audacia parlando, e fiero volto, Che marauiglia incredibil mi dai, O Sacra Maestà tù hai raccolto, Si per suoi gesti, e per le sue parole, Che le ostinata, e render non mel vuole?

Salomone dice à tutte due. Che non apra più il danno, che contendi, Qualunque sia di voi non vuole il morto, E luna tiene il viuo, e l'altra il ciede, Non posso imaginar chi s'habbia torto, Qui non è testimoni, e non si vede, Per modo, e segno alcu che mostri scorro Chi con vera ragion nel dir procede, Et hor de l'vna, hor de l'altra mi pare, El figlinol viuo vdendoni parlare.

> E non ci veggio fè non vna via, A voler giusta dar tra voi sentenza Hor per trar voi, e m'è di ricadia, Chiamate il giustitier in mia presenza,

Pur

Pur prima, che questo iuditio io dia, Dispongomi d'hauer bona auuertenza, Et alla mia domanda rispodete, Come vi piace, e quel che sar volete.

Donnatu c'hai in braccio el figliuoletto,
El qual per suo costei qui ti richiede,
Delle due cose luna hor in essetto,
Far ti conuien poi ch'altro non si vede
O che tu renda, e sa vero il suo detto,
O tu gustitier senza mercede,
Taglial per mezo apunto è con bona arte
A ciascuna di loro da la sua parte.

ello

ito,

ello,

Che di tu donna piacciati far questo,
Dopò, che non ci veggio miglior modo,
Estendo caso tanto dishonesto,
E tanto occulto à ritrouar il frodo,
E benche paia vn'atto assai molesto,
Io non ci veggo, ne sento, ne odo,
Via da trouar l'occulto malestio,
Consenti tua si fatto giuditio.

La Donna trista risponde à Salomone.

Quanto la morte del figliuol mi dole,
Mai si potrebbe racontar ne dire,
E ben conosco per le tue parole,
Che comprender non poi per nostro dire
Chi hà ragione, e questa con sue folle
M'induce à non curar del suo morire,
Anzi m'hà messa in si concente rabbia,
Che vò, che muoia prima ch'ella l'habbia

O maladetta femina crudele,
Che cerchi far morir il mio figliuolo,
La trifta risponde
El non e tuo, ma tu piena di fiele,
Parli così per altra pena, e duolo,

La buona s'inginocchia, e con le mani in alto d Dio dice cosi. O Dio soccorso di ciascun fedele, La mia speranza rimane in te solo, La trista dice alla buona?
Ben sei ribalda, trista, e fraudolente,
Che mi cerchi inganar quiui presente

Và maestro giustitier piglia lo infante,
E sà ch'io veggia dispogliarlo nudo,
Tagliarlo apunto dal capo alle piante,
Benche mi dolga latto così crudo,
Et à queste due donne qui dauante
Da la meta del fanciuletto drudo,
Che chiaro costa à lui la lor folia,
E in questo modo è la sententia mia.

La buona si getta inginocchione, e dice à Salomone quando il giustitiere vuol fare l'Officio suo.

O Sacro Rè, giustitier, ò buon signore,
Aspetta alquanto per l'amor di Dio,
Che'l cuor mi sento schiantar per dolore
Questo il contrario di quel, che voglio io,
Hoime questo sarebbe troppo errore
Io voglio innanzi viuo el figliuol mio,
E consentir, che tutto sia suo,
Che muoia pel crudel giuditio tuo.

Che s'io il concedo alla cognata mia,
Son certa di vederlo spesso viuo,
Io son contenta al tutto, che tuo sia,
Prima che veder lui di vita priuo,
Et innanzi tenuta esser falsa ria,
Per l'altrui falio, e dolente, e captiuo,
E sosseriro ogni gran penitenza,
Con costui muoia in si fatta innocentia.

La trista dice alla buona.

La sententia del Rè è si persetta,
Che nessuna la debba contradire,
Cognata mia tu sei troppo scorretta,
A tal sententia nega di vbidire,
Tu debbi creder, che me non diletta
Veder il mio figliuol così perire,
Ma stò quieta à quel, che mi tormenta,
Sol per non far la tua voglia contenta.

Io dico, che gli è tuo, e rel dono,
Qualunque parte io vi potria hauere,
Et ogni ingiuria fatta ti perdono,
Se'l nostro Rè mi sà questo piacere,
E sempre mai apparecchiata sono,
A dir che il Rè m'habbi fatto douere,
E facciami morir se mai mi piego,
Di quel che dico, e saudendo mie prego.

Rifaseia presto il figliuol giustitiere,
Questa, e la Madre di si charo figlio,
Che innanzi chiede di nol possedere,
Che vederlo morir con tal periglio,
Che la natura non può sostenere,
Ne per minaccie, ò lusinghe,ò consiglio,
Di consentir al mal de suoi creati,
E dal Ciel per natura stati dati.

Etù maluagia, ria, che fusti ardita,
A furar questo figlio consentendo,
Che per giuditio il priuassi di vita,
Prima che consentirlo à cui lo rendo,
Sarai da me come meriti punita,
Se già con la tua lingua non dicendo,
Come la cosa stà mostrimi a perto,
Si che del fallo tuo ciascun sia certo.

La Donna trista s'inginocchia, e dinanzi Salomone dice cost.

O misera dolente suenturata,
Trouato a il tuo iuditio il mio peccato,
Cosi non sossio mai nel mondo nata,
Che per coprir l'errore, e doppo errato

Questo è il Figliuolo della mia cognata, O Sacra Maestà, chi hò furato, Io gli el concedo per vera concordia, Chiedendo à te signor misericordia.

Fatemi presto questa incarcerare,
Sin che mi piaccia ch'ella sia punita;
Etu Donna te ne puoi hor andare,
Col tuo figliuolo allegra, ben gradita,
Et ingegnati per forma, e modo fare,
Che vn'altra volta tu non sia tradita;
Di quest'oltre al giudicio ti consiglio,
E portane oue vuoi tuo caro figlio.

La Donna buona, si inginocchia, eringratia.
Salomone, e partesi.

## L'ANGELO LICENTIA.

Signor che state audire, & vedere,
In sino à qui la rappresentatione,
composta, & ordinata per piacere,
A tutti dare, e per consolatione,
Piacciaui Dio sopra tutto temere,
E pregar lui con deuota oratione,
Che là sua magna gratia ci conceda,
Si che il nimico rio non ci habbi in preda,

E se sussi commessa alcuna cosa,
La quale ad imputare sussi errore
Preghiam la Maesta sua gloriosa,
Come benigno, e Sommo Redentore,
Che ci perdoni, e qui faremo hor posa,
Sempre laudando lui con puro core,
Come degno signor di riuerentia,
E col suo nome, ò mai vi dia licentia.

IL FINE







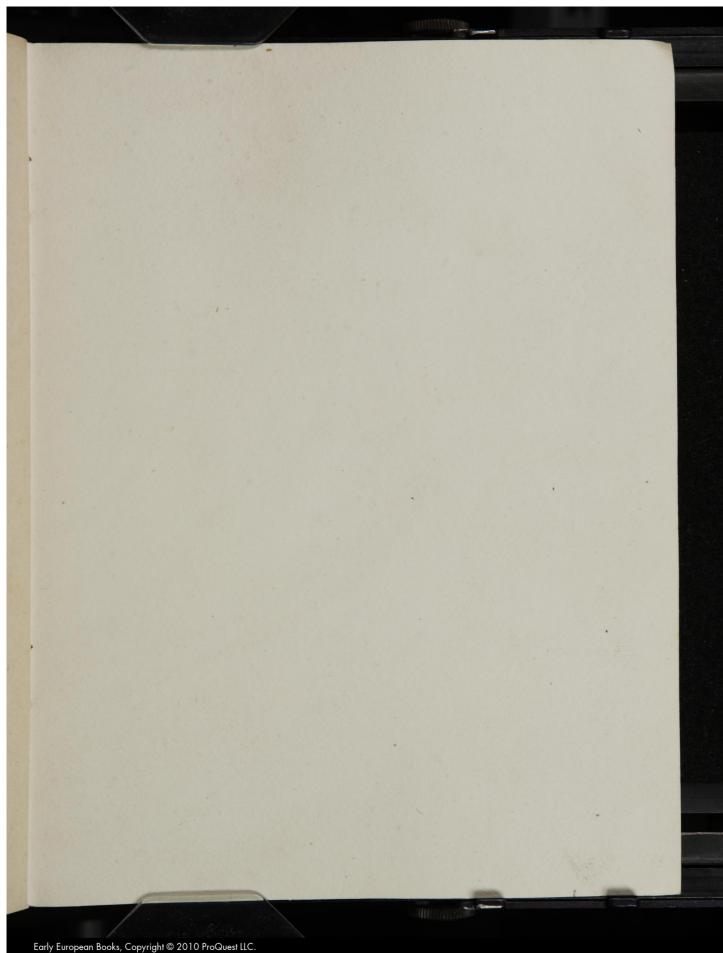